Udine - Anno XIX - N. 30.

Si venda nil'Edisota, nila carteleria Aurikasse, presse i principali induceri. Un numero arretrate cantesini 10.

## OGGI

aura luggo nell'ufficio del «FRIULI»

### QUATTRO PREMI

fra gli abbonati che hanno già verl'importo.

L'estrazione avrà luogo alle ere 16 (4 pom) alla presenza di quelli fra i signori abbonati in regota che vor-ranno intervenire: e comunque, alla presenza di testimoni.

I favorili dalla zorte saranno to sto avvertiti perché possano ritirare il premio rispettivo.

## DALLA CAPITALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati. (Seduta del 2 febbraio – Pres. Yillo). Interrogazioni - Le statistiche e la Societa operaja.

Continuò la discussione sul disegno

Continuò la discussione sul disegno di legge per la marina mercantile.
Prima però ci fu lo svolgimento di alcune interroggazioni.
Il colonnello dei carabinieri Degiovanni aveva pubblicata una lettera per smentire la testimonianza giurata d'un auo subalterno. Il Ministro della Guerra, sebbene il colonnello trovisi in posizione, ausiliaria, dichiarò inopportuna tella inubblicazione; a ciò in risnosta al-

tale pubblicazione; o ciò in risposta at-l'interrogante Del Batso. Il sollossgratario degli interni, ri-appndendo all'on. Agnini, disse che la questura entrò in una riunione privata

a Mirandola perchè in realtà trattavasi di una riunione pubblica. Ma l'on. Agnini noto che il magi-strato, cui era stato denunciato l'inter-

strato, cui era stato denunciato l'inter-vento arbitrario dolla questura pro-nuncio già il suo verdetto contro la condotta dell'autorità, di pubblica si-curezza. Tubicaul Lo stesso sottosogretario diede poi ragiono alla questura di Milano che in un Comizio lascio parlare i sollo opposi che pracedentemente eransi insolità.

. -XX-Rava (sottoseg: agric.) rispondo agli on. Turqti, Costa, ed altri che deside-rang supere se trova decoroso che le autorità accampino pretese sopra ri-chieste e notizie statistiche concernenti

chiese e notizie statistione concernent.

le associazioni operale e ciò a scopio
di intimidazione e persecuzione politica.

Dimostra che sono infondate le notizie allo quali si riferisce l'interrogazione dell'on. Turati.

Turati è soddistatto.

## La casa dove nacque Verdi.

Il disegno di legge per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole dove nacque Verdi e per autorizzare il seppellimento della salma nella Casa di riposo dei musicisti, fu approvato.

### Senato del Regno.

dute del 2 febbraio — Pres. Cannizzaro) Contro gli anarchici — li pensiero di povero Umberto — i propositi del Governo.

«Cansvaro» (l'ammiraglio ed ex mi-

Garevaro (l'ammiraglio ed ex ministro degli esteri) evolge la sua interpellanza sul seguito che il Governo intende dare ai voti espressi alla conferenza internazionale riunita in Roma per la difesa sociale contro gli anarchici. Spiega le pratiche da lui iniziate coi Governi esteri e le adesioni avute. Si dichiara, convinto della necessità della pena di morte.

Dice che, a nome dei Governi europer, invoco l'intervento del povero Umberto. Il Re gli rispose: «Ella ha ragione, l'Europa he ragione, ma io ho sublto già vari attentati, e se io oggi l'aiutassi sovra questa via, si direbbe che la faccio per paura. Io sono soldato, io non ho paura ne dell'arma bianca, ne dell'arma da fucco. Paccia lei il suo dovere, faccia ili Governo il suo dovere, e quando avvanno ottenuto dai due rami del Pariamento una legge su questo argomento, le saprò quale è il dover mio. Eino a quel momento non me ne coque se la companda cos ha poi fatto il Governo che suposdette a quello cui egli appartenne, cosa intende rero l'atquale.

Prendono parte alla discussione il

Prendono parte alla discussione il ministro degli esteri Visconti Venosta accennando a tutti gli atti dalla conferenza sino alla formazione del protocollo; il senatore Pierantoni e il pre-

sidente del Consiglio on. Saracco che dichiarò associarsi a tutto quanto espose il collega degli esteri, ed aggiusgendo che presentera un progetto d'orgenza per la difesa sociale contro gli anarchici. Il ministro della giustizia Gianturco, dichiara di ritenero inefficace per la repressione del dellito anarchico — che nor lui e per melti insigni consilisti non

repressione del dellite anarchico — che per lui e per molti insigal penalisti non è reato politico ma dellite comune — il ristabilimento della pena di morte caldeggiato dal Canovero; preannuncia un progetto di legge contro la propeganda degli anarchici.

L'ammiraglio Canevaro poi svolgendo la sua interpellanza obbe acri punte contro il ministro Saracco per la con-dotta del Governo nei fatti di Genova.

Saracao gli rispose per le rime, re-spingendo gli immeritati rimprovori e confermando non avere il Coverno al-cuna arma legalo disponibile per col-pire le associazioni che si continuiscono con intendimenti cettili alle istituzioni.

### Per l'odierna battaglia. in case di orisi.

Roma 3 — Sulla battaglia di domani si hanno sempre le ipotesi più varie ed incerte. Nessuno sa prevedere la soluzione più probabile. I diversi gruppi

agiscono ognuno per proprio conto. E' opinione generale che, se avremo la crisi, essa sara di diffoilissima so-

Non si crede one Saracco accette rebbe di ricomporre la futura ammini-strazione: si osolude Visconti-Venosta: strazione; si osolude Visconti-Venosta; un gabinetto Sonuino susciterebbe uno scoppio di ostilità immense; Giolitti o Zanardelli non sembrano avere suffi-cianto seguito; la Destra non esiste che

La soluzione sarebbe dunque quella su cui, nel nostro semplice buon senso, battiamo da un pezzo, via tutti gl'illu-stri, i leaders, i corifei del vecchio battiamo da un pezzo, na vara estri, i leaders, i corifei del vecchio stampe; un Ministero di giovani, di « uomini nuovi », con un bagaglio d'idee, o colla forza e il prestigio di una maggioranza compatta, non per segrete convenzioni, ma per ragione di principii!

### Contro gli anarchici.

Roma 3 — Il Ministro Gianturco ha presentato alla Camera il suo progetto di legge allo scopo di punire l'associarigne, la riunione al scopp anarchico, ed acche la semplice intesa di due per-sone preparanti un delitto. Il progetto indica i caratteri propri

delle associazioni e roprime la propa-ganda anarchica, ancho col proibire la pubblicazione delle biografie. Il Governo — si dice — fu determi-

nato al progotto in seguito all'arresto di anarchici che erano incaricati di at-tentare alla vita del Duca degli Abruzzi. Il Fanfulla a sua volta da un'im-

Il Fanfulla a sua voita da un'importanza grande alla notizia della partenza dall'America, diretto in Italia, del noto anarchico Calcagno, il quale avrebbe il mandato dalla sua setta di commettere un attentato politico.

Però telegrafano da Napoli che non sbarcò cola alcun anarchico dal pirosacio Werra giuntovi venerdi e sul quale doveva viaggiare il Calcagno.

La notizia dell'attentato sarebbe fortunatamente il frutto d'una fantasia

tunatamente il frutto d'una fantasia

### **NELLA MASSONERIA.**

Una smentita.

Roma 3 — Il Gran Maestro della
Massoneria, Nathan, scrive alla Patria smentendo l'iscrizione nella massoneria di un altissimo personaggio, smentondo in pari tempo di avere diramata di re-cente, una circolare politica, falsamente

attribuitagli.

La notizia era la seguente, del Roma del popolo, periodico della capitale:

«Giorni sono un attissimo personaggio, che non nominiamo perchò: così ruole il procuratore generale, è stato iniziato libero massone sotto gli auspici del Creado Criato di la capita di Capita. iniziato libero massone sotto gli auspici del Grande Oriente di Roma.

Tale iniziazione sarebba avvenuta in seguito alla circolare del gran mas-stro Nathan avversa ai partiti popolari ».

### La Spagna si desta.

Vatenza 3 — In occasione di una cerimonia dei gesuiti si ebbero qui vi-raci, dimostrazioni contro il Collegio di questi frati, intervenne la forza.
La città è ancora tutta in fermento.

Il caso del prof. Manzini. Non persecuzione política ma favoritismo.

A proposito del nostro commento di sabato Il oblato amico prof. Mansiai di ecrive:

A proposite del nostre commento di sabate il chiaro amico prof. Mensiai ci scrive:

« La premurosa benevolenza di qualche amico foce si, ch'Elia, me ignaro (ora soltanto lo venui a sapero), volesse darmi nuova prova della squisita Sua gontilezza, di cui Le sono gratissimo.

Ma il Paese, il Friudi, ed il Crociato variamente commentano questo assai poco intercessanto incidente della mia carriera; ed io, per dovere di lealtà e perchè non si suppongano persecuzioni politiche o sottarie pel mio caso inesistenti, credo di dover diphiarare che il ministro, contraddicendo il a sua conesta circolare 24 giugno 1900, prese un provvedimento non conforme al voto innalme della Facolta giuridica senese, soltanto per favorire gl'interessi del mio collega deputato Agostino Berenini; il quale, riuscito nell'ultimo concorso a pari merito con me, fui nominato professore ordinario a Sasari, donde volle essere « comandato » a Parma, centro de' suoi affari e dei suo Collegio. Naturalmente, per ciò ottenere, dovette far « comandare » il professore di Parma a Siena, come foce appuinto l'on. Gallo, Questi però ha il merito di aver resistito per sui mesi alle pressioni che su lui notoriamente si faterano, e so, nonostante le sue replicate dichiarazioni, cadette, bisogna proprio, dire che' ann sia stato possibile sostenere più a lungo codette, bisogna propito dicatarazioni, cadette, bisogna propito dire che non sia stato possibile sostanere più a lungo

Lassedto. Il lagno dittuito ciò; non chiesi mai ne chiederò lavori a nessun ministro, perche sono convinto che ogni cosa men che corretta ridanda a svantaggio di coloro che la commettano e approfittano.

Cordiali saluti e ringraziamenti

dai devotiss. V. Manzini ».

Ed oggi... non commentiamo, nit. Ci cascanor come suol direi, le bracola. Povero Paesel a quali piccoll interest sono subordinati i tuoli Ed. asuche dai camploni più atimati delle fiera rivendicasioni popolati, dunque i

### LA "DANTE ALIGHIERI ...

Roma 3 — Il Consiglio centrale della 

Danto Alighieri », presiedulo dal senatore Villari, conformò le rispettive 
cariche; deliberò le erogazioni stabilite 
dal Congresso di Ravonna; su proposta 
di Nathan decise che il presidente chieda 
un'adicura alla Pordina vadora para prean'ndienza sila Regina vedova por pre-sentarie le condoglianze della Societa e alla Regina Elena allo scopo di pro-garla di gradire la medicina col distin-tivo sociale, come già la gradi la Regina Margherita.

### Il generale Pelloux.

Roma 3 — Si annuncia che il ge-nerale Luigi Pelloux parte per un lungo viaggio in Austria ed in Germania allo scopo di studiarvi gli ordinamenti militari.

Se non avesse mai studiato altro, quanto me glio, per lui e per lutti !

## LINER INTERROTTE CARSA LA NEVE.

In questi giorni si ebbero fortissimo nevicate su estesa zona. Molte le lines telegrafiche furono in-

Farono pure interrette le linee tele-

foniche con Torino, Bergamo, Como, Novara, Monza, Gallarate, ecc.

### Caleidoscopio

L'onomastico. - Domani 5. S. Ageta m.

L'enomastice. — Domani 5, S. Agata m.

Ettemaride storica. — 4 febbraio 1937. —
Cividale. Il nobile Fedrigine Q. D. Della Torra
rassegna la Motta e luogo di Storpe (Godrigno)
con diriti e patineapse in mano di Bertrando
patriarca di Aquileia per esserce investito e
poter contruire un fertilizio e eastello di Sterpe
ad onoro del patriarca e della chiesa d'Aquileia
— si impegna a serriria come gli altri patellatol.
Il documento fa parto della pollezione, Gregra
e venire riferito anche dal Fabria, nella illustrasione del distretto, ora mandemento, di Codricopo
Il Fabria G. B. di Rivolto, pubblicò questa sua
mamoria sul maydamenta di Codrotpo frutto
che si stavano diramando le cople del volume
ai sottoscrittori. Propicia occasione, quella dell'effementa odisrana per ricordare un banemento
della piccola patria, cultore di studi specialmente
d'indole sconomico, sumplaistrativa.

A quanti ci mandano scritti er la pubblicazione raccomandiamo: scrivano chiaro, su una facciata di ciascun foglio. Gli scritti anonimi non sono tenuti in alguna considerazione.

## PROVINCIA

### Cividale. 2 febbraio

Censimento -- Stabile Carbonaco --Luce elettrica -- Conferenza -- Dazio.

I lavori del consimento procedeno I lavori del consimento procedono con molta regolarità. I Commessi vengono di frequento riuniti ed edotti del loro delicato imcombente per cura del facente parte della Commissione avv. Luigt Dondo.

La popolazione, sacondo i primi dati, è in aumento dall'ultimo consimento, di oltre 1050, e non è poca cosa.

La numerazione della case è incomingiata. Le piastrelle, in marmo, sono belline, ma vennero giudicate un potroppo minuscole. Cost le tabelle, pure in marmo, indicanti la via, sono piccole.

troppo minuscole. Così le tabelle, pure in marmo, indicanti la via, sono piccole. In quanto alla denominazione delle piazze, delle contrade, dei borghi, ecc., siamo tornati un passo in distro, cioè alle denominazioni antiche, p. e. Borgo S. Pietro, in luogo Cavouri, Borgo di Ponte, invece di Borgo Zorutti; Piazza del Duomo, auziche Piazza Plabiscito

Contro la deliberazione consigliare d'acquisto dello stabile Carbonaro, in Borgo S. Pietro, è stato prodotto ri-

Borgo S. Pietro, è stato prodotto ricorso, perchè non venne preso in considerazione un progetto sviluppato da
un certo sig. E. F. sulle colonne del
giornale La Patria del Friuti.

Tutti si meravigliano di questo ricorso estemporaneo ed infondato. Il
sig. E. F. con le sue veduto di manderebbe quasi a posta a S. Pietro,
compensandodi col dire che la spesa
pel Comune sarebbe dimezzata. Si capisce che il progettista he vedute sue
proprie, e non conosce perfettamente
le intenzioni della nostra municipalità,
e vuol essere di parere contrario a
tutta la cittadinanza.

Noi abbiamo detto e sostenuto che

Noi abbiamo detto e sostenuto che quell'acquisto è un affarone per il Co-muno ed un abbellimento nei riguardi dell'edilizia, e di questo parere reste-remo anche di fronte a venti ricorsi più o meno fondatt.

I fili per la conduzione della luce elettrica sono quasi tutti a posto, e si è dato mano all'erezione del locale per la trasmissione dell'energia.

Domenica, ovverossia domani, in un aula capitolare, don Edoardo Marcuzzi, direttore del giornale Il Crociato terra una conferenza sul tema « Azione cat-

È diagusto generalo degli esercenti (salsamentari, caffettiori, liquoristi, fornai) per le esagorate pretose dell'impresa daziaria.

### Osoppo 3 febbraio.

Le angescie di un padre — Un giovinetto scomparso.

Un povero padre affranto dal dolore el vedersi da oltre tre mesi privo di un suo carissimo figlio sul quale un altro giorno, contava aiuto e sostegno, dopo d'esserai egli stesso fra stenti e fatiche messo in traccia senza punto rinvenirlo, non trovando presente altro mezzo egli si rivolge alla bonta dei signovi Sindaci e Masstri della Provinsignon Sindaci e masetri della Provin-cia, che vedendo comparire un ragazzo di circa dodici anni di nome Geremia Pellegrini di Girolamo, che dico d'esser privo di genitori, subito lo fermino e mediante telegramma si rivolgano al

mediante telegramma si rivolgano al Sindaco di Osoppo. Il padre riconoscente per quest'atto di carità ringrazia ben di cuore quelle anime generose, o rifondera le spese da loro incontrate.

### Mirmis, 1 febbraio. Caffettiere in perioclo.

Il nostro vecchio caffettiere sig. Vin-cenzi che tiene un piccolo esercizio la borgo d'Amore eggi si addormento ac-canto al fornello ove bruciava del car-

Entrato per caso il segretario del paese signor G. Asquini, lo chiamo ma il vecchio non rispondeva. Ci volle del bello e del buono per farlo rinvenire poiche il carbono aveva glà cominciata la sua azione micidiale.

Grave disgrazia, L'altra sora in Paularo Dereani Filippo in istato di completa ubbriachezza, nel ritornare alla propria abitazione, cadde in un torrente di dove venne estratto cada-

Propaganda socialista. Si annuncia che l'on. Dino Rondani, de-putato di Cossato, terra nei giorni 8, 9 e 10, pubbliche conferenze in Prato Campico.

Un andavere sociatio in un cimitero, Giunge notizia che nel cimitero di Sedegliano fu trovato il cadavere di un bambino che dalla apparenze deve essere morto da poco

Sul luogo s'à recato subito il pre-tore di Codroipo ed in giornata è par-tito da qui alla volta di Sedegliano il giudice istruttore avv. Goggioli.

giudice istruttore avv. Guggiori.

Grave ferimento. Certo Gioanni Tramontini, d'aqui 25, mentre
portavasi da Castelnuovo alla, propria abitazione in Clausetto, venne colpito con parecont colpi di coltello da Gia-como Faton, d'anni 30, di Tramonti di Sotto

Sotto.

Il Faion venne arrestato dalla guadia forestale del luogo in unione adiversi contadini, venne consegnato all'arma dei carabinieri e rinchiuso melle carceri mandamentali di Spillmbergo.

## UDINE

## PER LE NOSTRE SCUOLE. Note riassuntive.

Un riassunto delle impressioni rice-vute nella visita del progetti in Ca-stello non può non portare a conclusioni categoriche sull'accettabilità e sul 'ra-lore dei progetti. Ma noi, per noni u-scire dai mandato di giornalisti, e per-che non abbiamo alcun diritto di pre-venire una Commissione più competente di noi in un giudizio di Indole edsi gravo a delicata, ni limitiamo a tanne carola di noi in un gludizio di Indole edel grave e delicata, ci limitiamo a tener parola come già han dato l'esempio altri giornali, di qualche progetto che ci è parso più degno degli altri di essere lodato. E, vorremmo dire, anche discusso, se la via lunga e la brove pazienza dei lettori non c'imponessero di fissar di volo sulla carta alcine note sommarie che non hanno e non possono aver la pretesa di eccedere i limiti della critica spicciola d'un giornale non tecnico. A dire il vero noi avremmo voluto aggiungere ai nostri elementi di giudizio anche alcuni criteri pratici circa la spesa di costruzione cho, per circa la spesa di contruzione cho, per circa la spesa di costruzione cho, per esser completi, non convien trascurare; ma il Municipio ha creduto di non permettere l'esame degli allegati, ritonendo, come noi a ragione abbiamo ammesso, che al pubblice spetti il giudizio soltanto sui concetti architettonici.

Basta però che, seguendo una inveterata consustudine, non si affidi l'esame dei propetti alcommissimi incommentanti

terata consustudine, non si affidi l'esame dei progetti a commissioni incompetenti o poco indipendenti, qui touchi l'eterna o poco indipendenti, cui touchi l'eterna ventura di trovarsi in pieno disaccordo col buon senso e coll'opinione pubblica. Non c'è nulla da meravigliarsi: lo si è visto altre volte....

--

Dicevamo dunque sul principio della nostra rassegna che varie possono essere le coluzioni riguardo alla pianta del fabbricato, cloè che gli ambienti accessori (iatrine, acule coc.) possono venir collocati in vario modo rispetto alle aule, delle quali il programma indicava chiaramente la disposizione.

Fra le phoni soluzioni, y è quella che pone le stanza accessorie, le latrine, le scale, nel centro dell'edificio filisponendo nel tempo, stesso le palestre sulla

le scale, nel centró dell'edificio, filiponendo nel tempo stesso, le palestre sulla
parto posteriore e collegate con un
corridoio al fabbricato orincipale, per
allontanarno dalle aule i rumori e per
proteggène l'accesso. V'à chi ricorre
al concetto più organico, (ritenendo che
la mezzaria del fabbricato divida lo
scuole maschili dalle femminili) di
porre i locali accessori nel corre, diromo cost, di ciascun riparto, proten-dendo all'indictro il fabbricato che con-tiene le latrine e le palestre. V'd poi chi confina alle due estremita dei fabbricato detti incali, comprese anche le

Il primo sistema ha un difetto comune Il primo sistema ha un difetto comune col secondo di non sapor isolara convenientemente le latrine dalle aule e di far si che le ali di fabbrica protendentisi all'indietro rispetto alla facciata posteriore di sud - ovest della acticla, tolgano il sole ad alcuna parte delle aule Alle quali non si può concedere altra esposizione che quella di "sud-ovest, cice colle finestre sulla "parte posteriore verso il campo dei giucchi, perchè solo in tal modo ricevono la massima ince senza aver troppe forte e costante l'incomodo dei raggi diretti

del sole.

La terza soluzione che approfitta dell'estremità dell'edificio per i servizi necessori, è forso migliore e di essa il progetto Lux aer et quies ci da bello esempio, come quello che trova modo di isolare completamente le latrice. Ma v'è un inconveniente, che in altri progetti diventa addirittura una sconvenienza e cioè della troppa lontananza delle latrine dalle aule è dell'obbligo per alcune classi di percorrere tutto intero il corridoto principale e forse qualobe, altro andito secondario.

A noi sembra miglior soluzione quella che, lasciando pienamente libero il prospetto posteriore dell'edificio ove si devono aprire in lunga e libera fuga le finestre delle aule, porta in avanti le ali accessorie verso via Savorgnana, conservandole tuttavia rispettivamente nella parte centralo di ciascun riparto maschile e femminile. Le palestre, per evitare una meggiore irregolarità della accessori, è forse migliore e di essa il

neria parte centrato di biasona riparto maschile e femminile. Le palestre, per evitare una maggiore irregolarità della linea di vià Savòrganna, cui si vuole e si deve decoraro il meglio possibile, vauno escluse dal prospetto, come parti della fabbrica non corrispondenti per la loro proporzioni al concetto di una seria e piena decorazione della linea accennata. El a soluzione che si affaccia migliore è quella di porte noi cortili posteriori, in corrispondenza dei corpi avanzati del prospetto, e collegate alle

posteriori, in corrispondenza dei corpi avanzati del prospetto, e collegate alle scuole de un opportuno corridolo. A tale partito ricorrono più o meno genialmente, e salve le osservazioni a suo tempo esposte nell'elenco generale, i progetti Mens sana in corpore sano, Più meritar che conseguir desio, Zan, Paolo Diacono e forse uno o due altri.

Ció permesso, omettiamo di rilevare alcuni difetti comuni n multi progetti, anche dei migliori, cioè la soverchia angustia dei corridoi, la mancanza di latrine por gli insegnanti, la cattiva posiziona delle luci uelle aule, la stretposiziona delle luci uelle aule, la strettezza degli ingressi alle stesse e varie
altre menda inevitabili. Accenniamo solo
al lutto che anche il progetto prescetto
non sarà completamente attuabile come
ci e dato dai disegni, e osiamo consigliare che, di fronte a tale probabilità,
si cerchi di dare multo maggior peso
al merito e all'attitudine artistica del
progetto e dell'autore, che alla tacnica
della disposizione interna perchè se nella
compilazione definitiva o nella esecunone converra fare qualche mutamento. one converta fare qualche mutaments assai più lieve la difficoltà di mod d assai più neve la minute di ritor-ficare qua pianta che quella di ritorcare un prospetto e mentre per le piante basta un ufficio tecnico, per la facciata

Il progetto Arie e scienza Iº è ar-litettonicamente lodevole — benchè oniestonicamente locavole — condici l'autore abbia solute imprimere al pian-tarreno troppo cyidente l'ufficio di ba-samento dell'intero (abbricato, mentre samento dell'intero (abbricato, mentre ad esso spetta la stessa importanza che al primo piano anche per lo sviluppo dei flori; — tuttavia la pianta non piace per il sacrificio imposto a quattro aule prospicionti su contili interni di soli 14 m. di larghezza, sui quali pure rispondono le latrine. È pure infelice quella palestra posta al primo piano, non fosse altro che per il disturbo che na deriva alle aule. Notisi pure la sconvanienza in cui anche altri pure la sconvenienza, in cui anche altri sono caduti, di separare alcune aule con pareti di soli 13 centimetri. Note-vole la praticità dei serramenti di fi-nestra, e la buona disposizione dei la-

(30) APPENDICE DEL FRIULI

## I MENCLOSSI

Romanzo nuovissimo di E. A. Marescotti

(Biprodusione vietata).

Continuo Ester vieppiù ammaliatrice in quel completo abbandono e in piena balia del fantasticar vaghissimo che la bana del lattestear vagnasimo che la seggiogava ed Enrico, vinto, le labbra febbricitanti fermò fra i riccioli biri-chini sulla fronte delicata. A quel ba-cio i innamorata rabbrividi d'un sussulto passo dei brividi pungenti in tutta

quella cameretta.

Gli occhi mesti fissarono il giovano e per le pupille amate acesere fino nell'intimità dell'anima di lui e parvoro carpirle il vero. Fu in Eprico un doloreso turbamento a quell' investigazione dello luci fatte di melanconica doicezza nell'oblio che ancor la bella creatura nell'oblio che ancor la bella creatura signoreggiava e per quella commoziono in lut insistette la realtà testè, al sor-riso di sincera gioia che aveva lumeg-giato it bel volto di lei, quando con effusione gli aveva staso lo mani schiet-tamente aporte, tosto sopraffatta dallo siancio irrompente dalla propria anima fremente di passione fu in Enrico un doloroso turbamento e riebbe la do-

vatoi e delle latrine per gli insegnanti. vator e delle fatrine per gli insegnanti. Qualche aula è troppo atrette (m. 5.50) e di sconvaniente altezza, così nel l'e come nel seguente progetto (m. 4.10). Riprovevule ed inopportuno è pure il sistema dei cessi a bottino.

Soientia ed arte II è migliore di prospetto e di pianta, benchè non piac-ciano i motivi degli ingressi e la mal celata esistenza delle latrine varso ta via.

La disposizione dello aule A felloe ma insufficienti i corridoi d'ingresso e di disimpegno, (2 metri) che devono serviro anche per spogliatoi.

Cessi non bea sorvegliati ed a botte come sopra. Fra le aule notasi qualche parate di 13 m. Il lavoro è dolce conforto ci rinnova

le impressioni già esposte. La pianta presenta corridoi troppo stretti rispetto alla lunghezza: cessi e scale troppo loctani: ottima però la sorveglianza dei bidello. Insufficiente affatto il corridoio. alla lunguezza: cesai e scale troppo loctani: ottima però la sorveglianza dei bidello. Insufficiente affatto il corridoio di m. 1.90 che mena alla palestra e non lodevoli quelle porte delle aula apreotisi sul cortile. Le aula etsese sono abbondantemente illuminate. Le mende facilmente eliminabili.

Mena a proportito d'applicatione

Nina è un progotto d'architettura soverchiamente severa, Ha il pregio di

soverchiamente severa. Ha il pregio di non essere molto costoso.

Il salotto di lettura del mezzo (m. 4.70 × 10) maio giustifica l'apparenza monumentale del corpo centrico che sombra quindi una zeppa artificiosa anzichè una necessità organica. Le aule sono ben illuminate e di convosienti dimensioni: opportuni gli spogliatoi. Manca la sorveglianza delle latrine. Perchè inoltre non si è collegata la palestra al fabbricato principale con apposito corridoio?

Custodi al varco. Abbiamo giù lodato come si conveniva la facciata, senza tattavia risparmiare alcuni appunti sulla parte decorativa, tolti l quali il progetto si presenta commen-

senza tattavia risparmiare alcuni appunti sulla parte decorativa, totti l quali il progatto si presenta commendevole. Ottime le piante, per la disposizione e la luce delle aule, quantunque ad esse manchino gli appoliatoi che tuttavia o non sono da alcuni tamici ritonuti indispensabili o facilmente si necessora aggiungera. possono aggiungere.

Ut mortalis vivet, ut ecc. Progetto

sontuda di artista giovane e colto. Buone e ben mosse le piante, benchè ideats con soverchio lusso. Poco pra-

neats con soveranto tusso. Poco pra-tiche le acale a sviluppo curvilineo e le aule di eccessiva altezza. Dobbiamo ripatere le nostre osser-vazioni in quanto si riforiscono al fori di prospetto, di apparenza opprimenti pintiosto che simboleggianti l'idea della

luce e dell'aria.

Progetto sensa motto collocato nella ultima stanza a destra sul cavalletto di mezzo in corrispondenza al progetto 1º dicembre. La sua architettura è fe-1º dicemore. La sua architettura è festosa, accurata nell'insieme e nel dettaglio, elegante e geniale nelle movenze, ma forse di stile non del tutto appropriato ad un edificio scolastico. E la spesa starebbe poi nel limite?

Lux, acr et quies. Ci riferiamo alle lodi glà fatte, cui devesi coecienziosamente seguinarea. Possessersione confermente seguinarea.

aggiungere l'osservazione confermata da ulteriore esame che le finastre

nel loro complesso (contorni e luce)
appariscono alquanto sproporzionate.
Mende, come ognuno vede, eliminabili e che nulla tolgono alla felice intonazione dell'intero lavoro. Sommo suo pregio è la spontanea ed elegante mo-venza dei corpi astremi. La lontananza delle latrine è com-

pensata dalla loro completa ventilazione ed isolamento. Fra tanta accuratozza non comprendiamo perchè non si sia

manda che fino sulla soglia dell'uscio 

E la domanda venne in una timidezza di respiro, che prima vinso sottil ago-mento la bella creatura e poi d'un fremito acutamento trafiggente, strap-pandola al dolcissimo sogno nel quale sino ad ora aveva deliziato.

Riebbe per lei rapidissima la realtà utale e riebbe il proposito di poco brutale e riebbe il proposito di poco innanzi, cui si aggiunae or la visione

innanzi, cui si aggiunae or la visione severa e triste di suo padre, onde un'ampia interrogazione nel suo cervello. Ma le labbra seppero tacere. Ester accorreva in aiuto di Giulietta. Poi piano piano si etaccò dal giovine ma per quel distacco ella ebbe un brivido come di morte: era la fine del suo affetto. Dall'anima ferita venne una lacrina, ma le palpebre la riflutarono de esse i perdetta per la vene dell'insed essa si perdette per le vene dell'in-felica con struzi indicibili. Imperò Ester su sà stessa e le labbra belle ebbero un sorriso deliziosamente tentatore. La domanda importuna si ripetè ed ella menti. Ma la menzogna fu intesa da ui e per la prima volta Ester sul volto amato vide il velo impercettibile che offuscava allora l'animo del giovine martoriato dal dubbio. completato lo studio dell'alloggio dei

Encomiabile la signorilità degli atrii

d'ingresso.

Udine o Divi sono pure due progetti lodevoli, per i quali non ci resta che ripetere quanto già partitamente abbiamo esposto.

Interprete. E' un progetto buono e del bello stile italiano, in cui non sono

tuttavia approvabili le due terrazze del-l'estremità.

quanto alla decorazione del pro th quanto aim decorazione dei pro-spetti che, in tesi generale è eticomiabilo, la facciata principale di pare suambiata colla posterure. Difetto questo che to-glie gran preglo al lavoro, à cul pur nuoco quel muro di tre metri e mozzo che separa i cortili antoriori dalla via Savorgana

Savorgnana.
Dallo pianto si rileva poi che l'accesso da via Savorgnana alle aule e alle direzioni non è il più diretto ne naturale. Si ritione tuttavia che il progotto possa essera facilmente modificato nel sensi esposti così da acquistare pre-gio maggioro.

Queste le nostre modeste e schiette impressioni. Troppo schiette forse? Vogliamo credère che nessuno ascrivarà a malevolenza i nostri detti, ma li riconoscera derivati dal bisogno di espriconcessora derivati da bisegno di espri-mere sempre e ad ogni costo un sin-cero parere, specio allorche trattasi di nn'opera che interessa l'intera cittadi-nanza e alla cui esccuzione devono con-tribuire, meglio che le cerimonie e gli incensamenti della critica, i quattrini del pubblico, già in passato fin troppo

male spesi.

E con questo, finis a questa nostra, del resto, non lieve ne divertente fatica.

## L'on. Morpargo, la fillossera e le cobre del "Paese,,

Cosa diavolo gli abbia preso al Paese non sappiamo capiro. Con ironia fine e significativa allude ai «resoconti telegrafici particolareggiati delle discussioni parlamentari» del Fritti, a proposito dell'ordine del giorno portato dall'on. Morpurgo nella discussione della Camera sebbene il Ministro sembrasse o-

Non sappiamo davvero capire Non sappiamo davvero capire come diavolo il Paess vada cercando e flutando malizia in ciò, quasi la facessimo da compari allico. Morpargo i mentre è la cosa più semplice del mondo.

Avendo veduto acconnata nei resoconti parlamentari tale discussione, in-

teressantissima per la nostra regione e già da noi trattata altre volte e sollevata da un deputato cercammo di riportarne il cercammo di riportanne il resoconto più ampio e più largo possibile; e lo trovammo nel Resto del Carlino di

Bologne; e lo riportammo testualmento, come il Pacse può confrontare se vuole. Detto questo — non per giustificarci perchè non d'è proprio nulla da giupercial non de proprio nulla da giu-stificare, ma solo perchè il Paese si convinci che sul conto dostro ha ma-liziato a vuoto — non abbiamo alcuna difficultà a promettergli che, come abbiamo fatto sempre, noi continueremo ad interessarci ed anche a plaudire a tutto ciò che di buono di utile di lodato vedremo compiere dai nostri uo-mini — nostri in quanto friulani — si chiamino poi Morpurgo o Girardini, o Caratti o Riccardo Luzzatto o Pecile o Prampero, scc.; senza che l'avver-

Fu un improvvisa rivolta in lei, ma seppe ancor vincersi ad Ester, la bella cortigiana, ritorno alla seduzione im-periosa, per saper tutto. E tutto voleva periosa, per saper apprendere per il dubbio che l'aveva or assalita, che il proprio sacrifizio non sapesse ritornar alla pura l'amor

Tomo presso il giovine e furono carezze deliziose e parole tenere in soffi delicati, che sottilmente vellicavano in ogni fibra l'innamorato. E grado s grado tornava ella ad insinuarsi in lui, vincendolo, dominandolo, conquistandolo vincendon, dominandos, conquistandos e le domande si seguivano maestrevol-mente per strappare al Varenna il segreto di tutto il suo essère, per conoscerio, por avolario a se stessa nella completa sua verita. E soccorsa dalla penombra argentina in oui la cameratia mancava e fatta sol per il dolce fautasticare di duo anime innamorate; seccova da profumo sottilmente penatrante, che al cervello del giovine metteva immagini deliziose, adagio adagio Ester imparava quanto bramava. Lo strazio della povera

Nei brevi silenzi, che tratto tratto passavano nel suo discorrere fatto di passavano nel suo discorrere fatto di suggestive domande, era il dolore infi-nito di cui ella spasimava dal cervello al cuore e le paipebre avevane allora alcune lacrime da quell'incertezza di sarietà politica ci consigli il silenzio o ci renda ostico il parlarne, Non meno ronti, per questo, a combatterli nelle ee quando n'è il momento e la sede.

Nei riguardi teonici — in seguito a buone informazioni assunto — osserviamo che l'on. Morpurgo, colla presentazione dell'ordine dei giorno riportato nel Fritti, s'apiro predisamente ai concetti ed ai desideri che la stessa al concert en al desabet one a stessa « Commissione per la difesa del Friuli dalla fillossera » da molti anni va so-stenendo con instancabile, tenacità, con-

stonendo con instancabile, tenecità, con-cetti che da principio combattuti dalla maggioranza dei teorici, oggi vediamo finalmente violoi a trionfare. In questa questione, della ricostitu-zione dei vigneti distrutti dalla fillos-sera, e della preparazione delle Pro-vincie minacolate, ad un'eventuale di-fesa, prevalse per molti anni il con-cetto che si dovesse esclusivamente a-donnaran per la prova pei recai nondoperare per le prove nei paosi non fillosserati, legno prodotto da semina-gioni Italiane. Sanonche, da una parte gl'insuccessi devuti a ricostituzioni ten-tate con legui di produzione indigena, mai selezionati o insufficientemente nai selezionan o insuincientemente pro-vati nei riguardi della resistenza alla fillossera e dell'attitudine all'innesto, dall'altra i nuovi studi intorno alla pos-sibilità di eseguire facilmente e colla massima sicurezza la disinfezione di massima sicurezza la disintezione di talee provonienti da paosi filioserati, vanno dindimente persuadiendo anche i più accaniti sostenitori del vecchio si-stema, della convenienza di mutare instoma, della convenienza di mutare in-dirizzo e di avviardi verso la possibi-tità di concedere, colle dovato precau-zioni, anche ai paosi non fillosserati, di quel legno americano, che si ritiene d'indiscutibile valora per aver servito alla ricostituzione delle vigne francesi, ungheresi, ecc. Di questo nuovo orien-tamento della questione delle viti ame-ricane in Italia, fanno prova le ultima decisioni della Commissione centrale per la difesa della fillossera, e la creaper la difesa della fillossera, e la creazione di lazzaretti, destinati appunto a fornire le provincie non fillosserate di quel legno americano di sicuro valore, che uno a ieri non era concesso che

che îno a ieri non era concesso che alle provincie infette.

Se l'ordine del giorno Morpargo, come a noi sembra evidente, areva la significazione che anche nei paesi non fillosserati, colle dovute precauzioni e previe le eccessarie disintezioni, che oggi si possono fare in modo tranquillante, fosse concessa l'introduzione di talee Americane, che già s'importano di dall'arten prer la ricogitizzione dei dall'arten prer la ricogitizzione dei tatice Americane, che già s'importano di tatice Americane, che già s'importano dall'extero per la ricostituzione dei passi infetti, non potremmo che con-gratularci coll'on Morpurgo per questo suo successo, di cui devono essergli grati i viticoltori friulani.

### La nuova conterenza Schiavi a Gorizie.

Sabate 2, alle 3 pom., in Gorizia si sugurava la nuova «Società italiana di beneficenza ».

Il discorse inaugurale fu tenuto dal nostro concittadino avv. cav. L. Schiavi, nella vasta sala comunala, innanzi una folla di italiani regnicoli ad indigeni.

folla di italiani regnicoli ed indigeni.
L'oratore fu presentato da un'altro
nostro concittadino, il sig. Vittorio Uria,
presidente della nuova Sociata; circondato da una schiera di egregi, fra cui
il comm. Fano presidente dell'Associaziona analoga in Trieste, dal bacona
Currò, il comm. Payer, il Podesta Vanuti, il dott. Graziadio Luzzatto, ecc.,

luce argentina tosto avidamente rapite nuce argentina tosto avitamente rapite, mentre il potto le si sollevava per singulti, che l'infelice con sforzi supremi della volonta terminava presto in risa argentina appena sensibili e con delle eco in quella cameretta che per Enrico erano un vellichio delizioso con delle-sco in quella cameretta, che per Enrico erano un vellichio delizioso ed a lei accutissimamente dolorose quanto sottali punte di spillo che tutta la torturassero: terminava il singulto in un riso imperettibile ed ella ri-prendeva il suo discorrere fatto senza parere di domando. E continuo in fino parere di domande. E continue in fino a che appresso ogni cosa ed appresse pur ch'egli in quei giorni era tornato a Clelia. La gelosia levò improvvisamente in Ester la voco stridente e così fiera che passò in Eurico.

La svelta figura di Ester, dritta della persona in quella dubbiosa luce stava come minacciosa dardeggiando dalle pupille una fiamma di rivolta.

L'avvertì lo studente e tacque, lo sguardo fiammeggiando in quello di Ester e per le luci belle parve metter un grande scompiglio nell'anima ferita dell'infelice. Fu un silouzio doloroso in

grande scoup Pinfelice, Fu l'infelice. Fu un silonzio doloroso in quella cameretta: si sarebbe datto che questa cameretta: 3) sareono detto che nell'atmosfera tiepidante profumata e quasi titillata dalla luce che saliva dalla via turbinassero con immagini fugace-mente incerte gli strazi golosi di Ester e l'esitanza timorosa del giovane. Il breve e nobile discorso del signor

Uria fu vivamente applaudito. Lesse poi una lettera confortante del console italiano in Trieste a name del Garagon italiano

Il discorso dell'avv. Schiavi fu per tre quarti d'ora un successo crescente, per la forma brillante, per l'elevatezza del contenuto. Discorse vastamente del dei contenuto. Discorse vastamente dei secolo XIX, delle sue strane caratte-ristiche, dei suoi opposti fenomeni, frammezzo si quali permane strana-mente quello della necessità di difesa

delle nazionalita, luneggiò a Gorizia, avanguardia della difesa della nazionalita italiana.

Disse poi delle finalita dell'Associazione di beneficenza, dei doveri sociali moderni, del ancialismo hen intego, eco.

moderni, dei accialismo cen intest, ecc.
Inneggiò ai fasti del genio italiano,
alluse (ira immensi applausi) a Verdi,
chiuse con un omaggio ai reali itatiani.
Il conferenziere choe appiausi e congratulazioni vivissima.

### La commemorazione dell'Immortala massiro al Circolo G. Verdi.

leri sera un'accolta di pubblico elet-tissimo, fra cul edismulo A sindaco e molte altre autorità, convenne nelle eleganti sale del Olicolo Verdi per pre-sonziare l'annuazione

moite altre autorita, convenne, nelle eleganti sale del Olicolo Verdi per presenziare l'annunziata commemorazione dell'Immortale Maestro.

Il piccolo palcoscenico della sala era con molto buon gusto e con maestosa ed opportuna severità addobbatto a lutto. Il ritratto di Verdi spiccava sulle gramegiie sotto una stella lucento e sulla andiera tripolore. Sulla pareti intorno megne sotto una stella lucedto è sulla bandiera tricolore. Sulle pareti intorno alla sala spiccavaho i nomi di tutte le opere del Cigdo di Bussato. Faceva spiendidamente gli onori di casa il presidente del Circolo Verdi sig. Emanuele Albini.

sig. Emanuele Albini."
Alle otto e tre quarti il Consiglio direttivo del Circulo accompagna il conferenziere che con opportute parole ed evidentemente dettate dalla profonda commozione dai momento, il presidente

commontone dan momento, il presidente presenta sil'uditorio. Quindi' prunde la parola l'oratore dott. Zanghi, il quale escritsce dhie-dendo venia al pubblico e compati-

mento.

Entra la argomento poi diceudo del nuovo lutto di tutta Italia che non aveva ancora deposte le gramaglie pel lutto immenso del pari del 29 luglio. E plange con l'Italia l'Umanità che aveva appreso a vecerare in Verdi il più grande, il solo (f) gento musicale del secolo.

el secolo. Richiama alla memoria fra gli ap-ciel la odere del Maestro e afferma Richiama alla memoria fra gli applatusi le opere del Maestro e afferma che nessuno notra mai pigliare il suo posto, come nessuno è mai arrivato alle atto cime cui Egli è giunto. Si scaglia contro la musica chassica senza metodia, secondo lui, e contro i Wagnoriani tessendo un inno alla melodia italiana che per lui è la sola vera musica.

Afferms che i due migliori musiciati Afferms che i due migliori musicisti italiani che ci rimangono sono Boito e Pucolni, a preferisca Boito, penchè più paziente. Ma nessuno, ripete, arriverà all'apoteosi di Verdi.

Passa quindi a tessere la vita di Verdi, e contronta il gonore del Grande, che su tutti primeggia, con quello degli altri Maestri italiani e stranieri.

Parla quindi di Verdi cittadino, ot-timo ciftadino, ma sovra tutti modesto; o concludo augurando che i pagri do-scritti del nostro Municipio intitolino dal nome di Verdi una via della citta,

Torno egli ad avvicinarsi all'amata e poiche asserta delorosamente in se stessa ella non ebbe il minimo movi-mento, con morbida delicatezza le dinse la vita e con un soffio in cui era l'anima sua vibrante di desiderio:

l'anima sua vibrante di desiderio:

— Ma ti amo, adorata! — le sussurro.

Al contatto del giovine atudente e
per le parolo di lui Ester sgomento e
dall'intimità più riposta dell'anima sua
buona risorsa limpido il proposito di
sacrifizio. Bisognava, e con lampo fugacissimo della mente, che le passò
una grande luce fino nell'anima, vide
realizzato il ritorno di Enrico a Clella,
solo ella lo passa voltro cura il uno solo alla lo avessa voluto: era il suo sacrifizio ed era la riabilitazione; la propria redenzione fra gli spasimi del-l'anima straziata acutissimamento dalla gelosia. Bisognava: dominò ogni geloso moto, che aucor tentava la via in lei e con impercettibili carezze prosegui a vellicar nei sensi e nello spirito l'adorato. Riprese un discorrere a scatti, l'adorato, riprese un discorrere a scati, fetto prima di piccole risposte alle richieste di lui che volevano sapere, poi mano mano di brevi domande incalzanti, per le quali procurava a sè stessa la giola e le pene che la dilamisvano in una lotta acutamente di-

il Circolo Verdi il quele sapra fare ogni aforzo per rendersi sempre più degoo del grande nome che porta. 
La chivea della conferenza, già in vari punti applaudita, fu salutata dai piauso dei convenuti.

Una sola osservazione; per innalzare un monumento a Verdi che bisogno o'è di dar di piglio al martello e mas-sacrare i monumenti degli altri Grandi? Non può la sua figura rimaner grande fra le grandi?

## Pickmann al " Minerva ".

Se il pubblico non accorse in folla zabato sera ad assistere ai sempre inte-ressanti esperimenti del dott. Pickmann,

ressant espartment dei tott. Frigmann, incorres però numoroso e intellattuale.

La prima parte degli esparimenti (cosidatti di divinazione del pansiero e simili) riusol interessantissima o in in modo perfetto e sorprendente. Il dott. Pickmann aveva trevato nel signor Bettuzzi, giovane intelligente e colto della nostra città, una guida ottima sotto tutti rapporti.

Non così attraenti riuscirono gli c-

sperimenti detti di suggestione, poichè mancarono i soggetti adatti.
Il dott. Pickmann fu vivamente ammirato e più e più volte sinceramente applaudito.

A proposito un sgregio s studiuso amico ci

l signor Piokmann ha ripetuto press'a poco, i suoi esperimenti di... divinazione del pensiero — com' egli li
chiama — ma che a me piace meglio
definire di vera e propria suggestione,
sebbene qualcuno li voglia chiamare,
con parola un pochino azzardata, addiritura di sonnambulismo.

ritiava di sonnambulismo.

Ad ogni modo sia suggestione o sonnambulismo, è deplorevole che simili serate el permettano. Poione gli spettacoli (è forse meglio chiamarli cosi) che il signor Pickanam da, non possono non recare danni seri alla psicologia pubblica e privata, moltiplicando e unando i gravi casi di nervosismo e di isterismo che, pur troppo, affliggono la società moderna.

Il fenomeno — oià o meno riuscito.

società moderna.

li fenomeno, — più o meno riuscito, come avemmo à notare l'altra sera — è naturalissimo e quindi niente affatto sorprendente; tanto è vero che è giustificatamento richiesto dalla scienza medica a scopo di cura, magari a prezzo di gravi e diuturni disturbi fisio-psichici

di gravi e diuturni disturbi fisio-psichici pol povero malato; ma ciò non toglie che la suggestione su individui predisposti, deboli a questo ganere d'influenza non possa valere anche più dell'ipnotismo. E allora?

Noi ricordiamo con un seuso di vera complacenza come, or fanno circa due anni qui diando il Plekmann vonne la prima volta nella nostra citta — sorgesse in seno al nostro Consiglio sanigario provinciale una voce autorevola — non rammentlamo bone se dal prof. Franzolini o dal cav. Celotti — perchò questo genere di spattacoli, fossa probitto, Franzolini o dal cav. Celotti — perche queslogen re di spattacoli, fosse proibito.

E a quella moziono, fatta a base di argomentazioni scientifiche, fecero eco altre ragguardevoli persone, come il prof. Pennato — tutti validamente soatonendo per lo meno la inopportunità di tali rappresentazioni seuza che altri abbia sanuto opporre migliori ragioni che questa: a Milano, a Torino, a Firazze ai lescia correre; facciamo così anche noil...

E, se la memoria non ci tradisce, fu er un voto o dice che...... si lasciò

O non varrebbe la pena - concludiamo noi — che questo rispettabile Con-sesso — in considerazione della debo-liesima maggioranza di allora — si promunciasse una seconda volta su quest'argomento?

Crediamo di sapere che una seconda serata di Pickmann, per etasera, non fu permessa dall'Autorità.

In seduta del 9 maggio 1899, il Consiglio Provinciale Sanitario di Udino espresse avviso che in questa provincia siano per l'avvenire victati i pubblici esperimenti di suggestione ed ipnotismo, incaricando il Presidente di companione del provincia del presidente del provincia del p municare il parere al Ministero e ai

Sappiamo che oggi furono diramate istruzioni prefettizie in tutta la Provincia.

Pel renitenti alla leva. Asnunciasi pressimo un decreto d'amnistia che comprendera i renitenti alla leva non compresi nell'ultimo decreto.

NOTE-CARNEVALESCHE.

Il balla del Circolo Operaio

al Nazionale riusol come l'avevamo pre-veduto splendido sotto ogni punto di vista. Si ballo accanitamente sino alle vista. Si ballò accanitamente sino alle sei del mattino mentre l'orchostra del Filarmonico diretta dal maestro Verza suonava eletrizzanti ballabili fra cui un valtzer spiendido ed applauditissimo dedicato agli Operai udinesi, dal distinto dilettante signor Giusoppo Lorentz.

— Isci sera poi si ballò al Nazionalo, ai Cecchini con orchestra del filarmonico.

larmonico, Molta animazione e parecchie ma-

Scoletà operala generale. Domani a sora verrà convocato il Con-siglio per pronunciarsi in merito al ri-corso presentato da più di cento soci per annuliare la deliberazione presa dal Consiglio sulla nomina del medico

Il prof. Vincenzo Manzini che trovasi da iori, reduce da Ferrara, fra noi, fu assai festeggiato da egni parte per il superbo successo — elezione a voti unanimi del Consiglio accademico — all'Università di Siena; successo che le escrbitanze favoritietiche (V. in prima pag.) non varranno ad offiscare.

Un collega. Trovasi qui il prof. Carlo Combi, redattore dell'Adriatico, mandato dal suo giornale per certi studi illustrativi su cose friulane.

Al caro e valente collega il cordiale saluto dell'ospitalità.

L'assemblea della Banca Pepolare friulana. Ieri alle 11 ebba luogo l'assemblea degli azionisti della banca popolare friulana. Erano rupprosentate 3800 azioni e 28 azio-nisti;

nisti;
Fa approvato il passaggio di 100000 lire dal fondo di riserva al capitale sociale per cui il valore nominale delle azioni divione di 100 liro.
Gli azionisti obbero un dividendo maggiore di 1 lira da quello dello scorso

La Banoa Popolare friu-lana avvisa i propri azionisti che da oggi è pagabile il dividendo 1900 con lire 8.50 per azione.

Pei poveri degecti all'o-spedale. Un egregio amico, che lesse tempo fa nel Friuli un articolo acceu-nante alle visite di consolazione ai po-veri degenti ospitalieri, in omaggio al rimpianto dott. Carlo Mucelli di manda lire 10 perchè servano a tale opera di

conforto.

Ringraziando il pietoso signore, abbiamo subito disposto perchè il suo desiderio sin eseguito da chi ben conosce di quei poverelli le condizioni e i bisogni.

La disgrazia di un bambino. Il bambino Milosi Galliano di Giovanni, d'anni 4, da Udine, venne ieri medicato per frattura accidentale della tibia si-nistra al terzo medio. Ne avrà per un

Oltraggi alle guardie. Per oltraggi alle guardie di città, venne arrestato il pregiudicato Gervasi Vittorio, d'anni 17, da Tricesimo, qui

Un ubbriaco. Il vigile urbano Torossi accompagno all'Ospitale certo Ceschiutti Francesco, d'anni 83, che in piazza Vittorio Emanuele verso le 17 e mezzo di leri si trovava ubbriaco.

Ringraziamento. La famiglia della compianta Maria ved. Petronio vivamente commossa ringrazia tutti quelli che concorsero a rendere più solenni i funebri dell'amata estinta. Porge poi vivissimi ringraziamenti ai Presidi cav. Misani e prof. Dabala,

al direttore prof. Lazzari, ai professori ed agli alunni della Scuola teonica che in al dolorosa circostanza le furono ed agli alumi della Scuola teenica che in si dolorosa circostanza le furono larghi di conforti ed uno speciale rin-graziamento s'abbia pure la famiglia Treves che volle accogliere la salma benedetta nel proprio tumulo. Udiae, 4 febbraio 1901.

Krapton caldi trovansi tutti i giorni dalle ore 12 e mezza in poi al-l'offelleria Dorta & C. Mercatovecchio.

Per chi wa in muschere. In via Sotto Monte, n. 4, si affittano do-mino per signora.

### Per il carnevale.

Pro Scuola superiore gopolare. Ieri si riuni il Comitato provvisorio per la scuola superiore popolare ed approvò lo Statuto.

Vunne dato incarico alla Direzione
della Società operaia di trovare le
persone adatte a tenere le lezioni ed i
mezzi finanziari.

Per il carnevale.

Il sottoscritto avverte che per il
carnevale.

Il sottoscritto avverte che per il
carnevale.

In otro vende da a nolo domino di vaso
nuori geormiti con eleganza e i relativi
cufficti ultima foggia e confezione: il
tutto a prezzi modici.
Inoltre vende fiori in gruppi di tutte
le tinte da centesimi 50 in più.

A. Fanna.

Premiata Società friol, per l'Industria dei Vimini successa alla prem. labbrica G. Rho e C. Capitale sociale L. 16000 versato.

Capitale sociale L. 10000 versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedi 28 Febbraio 1901, ore 16 e mezza nel locali della suddetta Società in Udine.

Ordine del giorno.

1. Rolazione del Consiglio d'Ammi-

nistrazione.

2. Relazione del Sindaci.

3. Approvazione del Bilancio 1900.

4. Nomina di tre Consiglieri.

5. Nomina di tre Sindaci e due sup-

Gli azionisti che intendono d'inter-Gli azionisti che intendono d'inter-venire all'assembles generale dovranuo, depositare le loro azioni almeno cinquo giorni prima di quello fissato per l'a-dunanza presso la sede della Società. Occorrendo una nuova convocaziono avrà luogo il 7 marzo alla stessa ora e nei locali medesimi.

Udine, 1 febbraio 1901.

### Istituto Renati Udine.

(Sezione Maschili.)

### Avviso.

A tutto il giorno 25 corrente presso l'Istituto Renati di Udine è aperto il concorso a due posti di prefetto disciplinare colla retribuzione annua di L. 400, oltre il vitto ed alloggio.

I concorrenti dovranno aver adempinto agli obblighi di lava e produre

I concorrenti dovianno aver adem-piuto agli obblighi di leva e produrre i documenti qui appresso indicati: Certificato di nascita. Id. di buona condotta. Id. di sana e robusta costituzione

ld. penale. Id. degli studi percorsi e quello dei posti occupati.

Udine, 1 Febbraio 1901.

Il Presidente

f. A. Gropplero.

## Rollettino dello Stato Civile dal 27 gennaio al 2 febbraio 1901.

Nasotte. Nati vivi magchi 8 femmino 14

Totals N. 23 Fubblicazioni di matrimonio.

Fubblicationi di matrimonie.

Giovanni Boffa, iadustrialo, con Anna Greco cassinga Aifredo Antonicii, r. implegato, con Carolina Vonturni, sarta — Atonio Filippi, meniscalco, con Virginia Burello, sarta — Donato Vivarelli, fabbro, con Maria Sartori, zolfamilia — Giov. Batt. Indri, agente di commercio, con Fortenata Fabria, casalinga — Pio Artuse, fornato, con Oliva Luis, serva — Secondo Bria, operaio di ferriera, con Maria Cappelletti, sarta — Giovenni Uliana, carandore, con Maria Pattori, casalinga — Giosenpi Pitata, agricoltore, con Demanica Zeppini, contadina — Gurico-Giovanni Dalla Blanca, tipografo, con Teresa Lodolo, casalinga — Fistro-Marini, professore di menica, con Chiara Bortogna, civile — Massino Lanconi, operaio, con Anna Madotto, setalucia — Pietro-Antonio Missio, muratore, con Angela Fumolo, tessitico — Toodoro Stecchi, implegato, con Luisa Marchetti, casalinga — Fio Fior, possidente, con Giuditta Scubla, agiata.

Matrimoni.

Matrimoni.

Leonardo Mairon, muratore, con Elisabelta
Gaspardo, sotatuola — Giuseppe Biriak, seggiolaio, con Giuditta Jone, setatuola.

Morti a demicillo.

Morti a domicilio.

Angela De Lana di Giov Batt., d'anni 28, cuora di carità — Ginlia Quargnolo-Carrara tu Pietro, d'anni 36, casalinga — Anna Petrina-Montenari fu Antorio, d'anni 68, casalinga — Antonio Zorustti fu Leonardo, d'anni 78, r. pensionato — Teresa Manzogruor-Marangoni fo Giovanni, d'anni 78, casalinga — Caterina Alessio-Buttazzoni fu Giuseppe, d'anni 77, setainola — Marlo Pintti di Giacomo di anni 1 omesi 2 — Domenica Feruglio-Colacità fu Loonardo, d'anni 85, contadina — Corinna Genetti di Fabiano di anni 11, scolara — Locisaco Chlandoni di Giuseppe, d'anni 59, custode — Rosa Masotti-Rio fu Michele, d'anni 69, cusalinga — Maria Belgiorno-Petronio iu Agostino d'anni 87, e ponsionata — Pletro Vorattoni fu Domesico, d'anni 92, agricoltore — Caterina Flumiani-Piutti fu Nicolò, d'anni 75, casalinga.

Munish-Putti in Moole, d'anni 70, easaings.

Morti nell'Ospitale civile.

Antonia Masetti-Malgaretti fu Michele, di anni 71, casalinga — Ottorino Passon fu Pletro, d'anni 41, commissionato — Albino D'Agostini fu Yalonitao, d'anni 72, agricolitro — Maria Turco fu Paola, d'anni 68, contadina — Teresa Bulfone-Pecile fu Giusoppe, d'anni 21, operata.

Totale N. 2

dei quali 3 non appartmenti al Comune di Udine.

## Ai signori Esercenti.

Il sottoscritto avverte i signori Eser-centi della Città che egli assume com-missioni per pronta ed accurata esecu-zione di TABELLE-INSEGNE complete dipinto su legno o lamitera da sostituirsi alle insogno pendenti e sporgenti che verranno tolte in seguito a disposizione municipale.

Tiene inoltre già eseguite insegne a forma di scudo, dipinte con lo stemma reale, ultimo modello, per spacci di

privative, ecc.

VINCENZO MATTION1

PITTORE-DECORATORE

con Laboratorio in Via Fracehima,

Osservazioni meteorologiche. Stazione di Udine — R. Istitato Tecnico

|         |            |             | orași                                                   |
|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|         |            | 1           |                                                         |
| 747.7   | 747.8      | 748-        | 747-                                                    |
| 88      | 58         | 61          | -                                                       |
| cop.    | mieto      | minto       | cop.                                                    |
| -       | -          | -           | 1                                                       |
| selma i | . calma    | osims       | esima                                                   |
|         |            |             | 22                                                      |
|         | 88<br>cop, | 88 58 miete | 88 58 61 cep, mieto mieto salma caima caima 3.5 6.3 3.3 |

Temper turi minima sil'aporto minima sil'aporto minima sil'aporto minima sil'aporto

Tempo probabile:
Venti deboli mederati intorno ponente Sod
versante Tirremico e Sardegua meridionale sull'alto
versante Adriatico intorno a levante all'estremo
Sud a Sicilia; cisio navoloso al Nord Ovest con
qualche pieggia. Vario altrove.
Alto Tirreno alquanto agitato.

### Cronaca giudiziaria. Tribunale di Udine.

Processo Rumor e C.

Oggi è principiato il processo contro umor e Compagni. Il Tribunale, per l'enorme fella, do-votte trasferire la sade del dibattito nella sala delle Assiso. Presiede il Tribunale l'avv. Dall'Oglio.

Presiede il Tribunale l'avv. Dall'Oglio. Giudici; Sandrini e Caccianiga, P. M. Cozzarini. Cancollitere Calligaris.
Al banco della difesa sono gli avvocati Ciriani, Driussi, Spagnol, Sartogo, Della Schiava e Comelli.
Al banco della Parte Civile gli avv. Franceschinis, Bogoncelli e Billia.
Rumor, Caccello, Leoni e Commessatti si trovano in gabbia. Angeli a piede libero.

satti si trovano in ganus. Augusti piede libero. Su un tavolo si vedono molti platti, specchiero, quadri, e macchine da cucire ecc. tutti corpi di reato.

Enorme pubblico assista all'udienza.

Il primo incidente.

L'avv. Spagnol solleva un incidente per il rinvio dei Processo.
Si oppongono il P. M. e la Parte civile e parte della difesa:
Il Tribunale si ritira e poscla emette ordinanza con la quale respingendo l'istanza dell'avv. Spagnol ordina il prosegulmento del processo.

Il secondo incidente.

Difesa e Parte civile solleyano un secondo incidente circa il modo onde dovo avvonire l'interrogatorio degli imputati e doi testi. Il Tribunale si ritira poi emette or-

Il Tribunale si ritira poi emette ordinanza con la quale vuole che l'interrogatorio segua come nel capo d'imputazione.

L'avv. Spagnol protesta rispettosamente e chiede se sia stato messo che il Presidente nel primo incidente non diede la parola agli imputati e nel secondo alla Difesa.

Il terro incidente.

Il terzo incidente.

Spaguol rileva che Franceschinis non si è costituita parte civile di Cer-vellini nei modi prescritti dalla pro-cedura penale. Franceschinis sostiene che si è so-

stituito legalments.

stituito legalments.
Vengono poi introdotti i tre Cer-nellini Barberis e Menini che dichia-rano di costituirsi Parte civile con gli avv. Franceschinis Bogoucelli e Billia.

Estrazioni del regio Lotto del 2 febbraio 1901.

| Venezia | 56 | 33 | 27 | 39 | 2 |
|---------|----|----|----|----|---|
| Bari    | 3  | 72 | 2  | 20 | 6 |
| Firenzo | 39 | 82 | 24 | 53 | 1 |
| Milano  | 49 | 44 | 28 | 52 | 5 |
| Napoli  | 83 | 62 | 32 | 17 | 8 |
| Palermo | G  | 26 | 13 | 16 | 8 |
| Roma    | 86 | 48 | 88 | 85 | 4 |
| Torino  | 15 | 27 | 78 | 32 | 3 |

Enriqu Mercatali, Direttore responsabile.

### ALBERTO RAFFAELLI CHIRURGO-DENTISTA

Visite e consulti dalle 8 alle 17.

U ID I N IS Piazza S. Giacomo - Casa Giacomolli N. 3,

## Leggete in 4.º pagina l'avviso oon Decreto Ministeriale

## Prof. GUIDO BERGHINZ

decenta di citolca medica pediatrica,

Consultazioni in casa dalle 13 alle 14 Via Francesco Muntica, 34. -

Ordinazioni gratuite all'Ambulatorio della Società Protettrice dell'Infauzia (Via Prefettura, 14).

## Malattie degli occhi

DIFETTI DELLA VISTA

SPECIALISTA Dott. GAMBAROTTO Consultazioni tutti i giorni dalle 2 alle 5 eccet-tuato il terzo Sabate e terza. Domenica d'ogul

PIAZZA VITTORIO EMANUELE VISITE GRATUITE AI POVERI

Lunedi, Mercoledi, Venerdi, ore 11. Via Prefettura n. 14 -- Udine.

## Prof. E. CHIARUTTINI Specialista per lo malaltio interno e norvone.

Consultazioni
ogni giorno dalle ore 10 alle 11 1/2 Udine - Via della Posta N. 3.

Se tossite prendete le

# PASTIGLIE Balsamiche CASTELLI

Si vendono in Udine nella Farmacia « Alla Loggia », Piazza Vittorio Emanuele, a lire una la scatola.

a base di lattocario.

## ACQUA DEPETANZ

dal Ministero Ungherese brevettata LA SALUTARE; 200 Certificati pura-mente italiani, fra i quali uno del comm. mente italiani, fra i quali uno del comm.

Carto Saglione medico del defunto
RE UMBERTO I — uno del comm.

G. Quirico medico di S. M. VITTORIO

EMANUELE III — uno del cav. Gius.

Lapponi medico di S. S. LEONE XIII —
uno del prof. comm. Guido Baccelli,
direttore della Clinica Generale di Roma
ed ex MINISTRO della Pubbl. Istruz.

Concessionario per l'Italia A. Y.

Raddo - Udino.

Codroipe 10 aprile 1897.

Dichiaro che il Gloria del signor Luigi Sandri, chimico-farmacista, è una occellente bibita, di aggradevole sapore amaro-aromatico e di cospicua azione cocitante e tonica, la quale si esplica non solo sugli organi della digestione, ma ben'anche sull'intero sistema nervoso.

Dott. Giuseppe Pellegrini Docente di Cifilea delle malattie nervosa nell'Università di Roma.

# I Padri e le Madri

hanno il dovere di leggere il Manifesto della Lega per la rigenerazione dei popoli. Tutte le malattie che colpiscono gli organi cardiaci e respiratori della donna, che la uccidono giovane ancora, che producono l'anemia, la sterilità, la

tisi, provengono dell'uso dei cattivi Busti.

Madri e Giovinette, prendete conoscenza di questo

Manifesto; tratfasi della vostra sulute e della vostra vita.

Si spedisce gratis, basta inviare il proprio biglietto di
visita od indirizzo al signor Dottore 3. Hossi, N. 4, Piazza

Covont - Firenza. Cavour - Firenze.

CON

dei **Buquila sottocentodieci** premi assegnati alla Grande Lotteria Nazionale ocabile, in cui dovrà effettuarsi il sorteggio

## NAPOLI-VERONA.

A 1003, Questi-premietatti in contanti èdi ésenti de égri tassa, sono da Lire 250,000 - 125,000 - 25,000 - 20,000 - 12,500 - 10,000, 5,000 - 2,000 - 20,000 - 25,000 - 20,000 - 12,500 - 10,000, 5,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000

Che i numeri più prossimi a duelli maggiormente favoriti dalla s rie hanno diritto a premi, di consolazione, da lire 25,000 - 12,500 - 5,000 - 2,000 e che l'ultimo estratto vince Lire VENTIMILA.

## de Gladica decentroche statio come sempre i più portunche

si vendono in NAPOLI dat Comitato per l'Esposizione d'Igiene, sotto l'alto patronato di S. M. il Ro d'Italia. — In VERONA presso il Comitato per l'Esposizione sotto l'alto patronato di S. M. il Ro d'Italia. — In VERONA presso il Comitato per l'Esposizione sotto l'alto patronato di Bobbletto. — In GENOVA dalla: Bancer Filli Commercito di Flore Via Carlo Fedice, 10. — In UDINE dai Cambiavaluto signori: LOTTI e MIANI, via della Posta — ALES. SANDRO ELLERO, Piazza V. E. — GIUSEPPE CONTI, via della Monto. — Nelle attre città presso i principali Banchieri e Cambiavalute, Collettorie e Uffici Postali autorizzati dal Ministero delle Posta e Telegrafi. Il programma dettagliato si distribuisce grafis. — Si avvisa che - Biglietti, Mezzi Biglietti e Devimi di Biglietto - a continua complete con premio garantito ne rimangono in vendita pochiasimi.

I biglietti interi costano Lire DIECI - I mezzi biglietti Lire CINQUE - I decimi di biglietto Lire UNA

Se qualche rivenditore fosse sprovvisto di biglietti o pretendesse un prezzo maggiore a quello di costo rivolgetevi alla BANCA CASARETO in Genova, che essendo incaricata della emissione è l'unica che possa ancora eseguire qualunque ordine senza aumento di prezzo.

ACELTICON organico autistifitisteo.
siglido sia recento o vecchia. Placone grande
trialifitacorie piggio to 5.

DEPURATIVO TRA 11 GO CONCENTRA 11 GO CONCENTRA 11 GO CONCENTRA 11 GO CONCENTRA 12 GO CONCENTRA

MB. L'unione dei rinacii antishiridi e antisenerel coi succhi s-quardiani è la più ingegnosa seoperta te-rappulica. La cura con questo metodo è la più efficace sale-meglia, tollerata. CHISED BES con cartolina doppia al dott Moretti ria Torino 21 — Milann — il modulo

Casa Speciale della Società

## MALATTIE

NERVOSE DI STOMACO POLLUZIONI IMPOTENZA

Cura radicale coi succhi organici del labo-ria Sequardiano del dottor MORETTI, Via no, 21 — Milano.

OPTSCOLO GRATIS

Contro le Tossi e le affezioni bronchiali di varia indole e natura usate le celebri

che contano oltre 35 anni d'ottimo successo e vittoriosi trionfi contro gl'imitatori e speculatori, nou che certificati d'insigni Clinici.

Cont. 60 la Scatola in tutta lislia

Con G. V. P. di Cent. 70 si riceve una Scalola e con una di L. 5.50 se n'hanno 10 indirizzandola a GIUSEPRE BEL-LUZZI, farmacia Via Repubblicana 12 Bologna.

Gratis l'Opuscolo ai richiedenti.

UDINE - FARMACIE Comelii - Comesantii - Ginolami. Deposito generale in UDINE presso Francesco Ministri.

NOVITÀ PER TUTTI

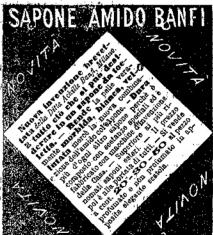

Score della nostra Casa è di renderio di consumo generale.

eres caracterina vagita di Lire & la ditta A. Bana spedisac tre zi praindi franco in tutta Italia. — Vandai presso tutti i netzali Doghieri, farmaciati e profanteri del Regno e dai visisti di Minano Paganiai Villavi e Comp. — Zini, Carlesi a nol. - Percili, Paradisi e Lomp.

Da non conforders cor used in Udine to const In Udine trevas: parracchiere presso il eggo.

Angelo Gervasutti in via Mercatovecchio.

All'Ufficio Annunzi del Friuli si vende: Bicel lina alire 1.50 e 2.50 alla bottiglia.

Acqua d'oro a lire 250 alla bottiglia.

Acqua Corona a lire z alla bottiglia.

Acqua di gelsomino a lire 1.50 alla hottiglia.

Acqua Celeste Africana a lire 4 alla bottiglia.

Ceronesamericano a lire 4 al peżzo.

Tord-tripe centesimi 50 al pacco. Anticanizie A.

Longega a lire 3 II, Paradist e comp. dersi coi diversi Saponi all'Amido la commercio

# Per Montevideo e Buenos-Aires

toccando BARCELEONA

Partenze Postali fisse da GENOVA il 1º e 15 d'ogni mese

con vapori celcrissimi di prima classe-

per l'inharco di paseggori e merai unine - Via Aquileja, N. 94 — Unine Comode installezioni a bordo — VIAGGI IN 18 GIORNI — l'illumiunzione a luce élettria

Il 23 Gennaio 1901 partirà il Vapore ARCHIMEDE.

GENERALE

Societa: Binnite PLORIO-RUBATTINO

Compartimento di Genova

Prezzi convenienti di passaggio.

Il 13 Febbraio partirà il vapore LIGURIA Tonn., 8006 -- Comandante Cav. Cafforo

pusseggieri di terra classe godranno pel solo pesseggio personale in ferrovia DA UDINE A GENOVA il ribasco del 50 per cento dal R. Governo fino approve diaposizioni, per COMITIVE.

## Per RIO-JANEIRO e SANTOS (Brasile) partenza egni mese, oltre le straordinarie Passaggi gratis sul mare a famiglie regolarmente costituite di contadini.

Avvertenze: Si accettano merci e passeggieri da Venezia per Alessandria d'Egitto e per tutti i porti, toccati della Società, del Levante, Mar Russo, indie e due Americhe.

Dirigersi in UDINE alla Sub-Agenzia della Società

94. Via Aquileja — di faccia la Chiesa del Carmine — Via Aquileja, 94.

Domandale statispati e schiarimenti che si rimetiono a giro di Posta.

## PERA ACQUA DI GIGLIO B GRIXONINA

Società Anonima

Directons Generals ROMA.